#### AS SOCIAZIONI

Esce tutti i giorni eccettuata la Domenica. Udine a domicilio. . L. 16

Per gli Stati esteri aggiungere .

le maggiori spese postali.

Semestre e trimestre in pro-

Un numero separato . Cent. 5

arratrato . . . 10

# GIORNALE DI UDINE

E DEL VENETO ORIENTALE

#### INSERZIONI

Inserzioni nella terza pagina cent, 25, per linea. Annunzi in quarta pagina cent, 15 per ogni linea o spazio di linea.

Lettere non affrancate non al ricevono no si restituiscono ma-

Il giornale si vende all'Edicola dai Tabaccai in piazza y E., in Mercatovocchio ed in Via Daniele Manin u da Luigi Ferri in Via della Postà.

#### Continuazione, ma non fine

Dopo i primi commenti al discorso di Bismarck, fatti sui sunti telegrafici, ne vennero degli altri molti e da tutte le parti, quando fu noto il discorso intero. Si può ben credere, che se ne udirono di ogni sorte e punto concordi tra loro. Questo solo si può dire, che dopo tante proteste di pace anche lalla parte sua nessuno ci crede, poiche tutti pensano agli armamenti, ed egli, il Bismarck, più di tutti. Ma notizie di armamenti e presunzioni di una guerra forse non lontana, vengono da tutte le parti.

In generale non vedono in Francia, che i sospetti e le precauzioni di Bismarck sieno più che tutto rivolti verso la Russia, ma piuttosto verso la Francia. E ciò può essere ben vero, dacchè si avvera la profezia di Moltke, che almeno per cinquant anni bisognerà che la Germania difenda ie sue conquiste fatte contro la Francia. Essi sono l'uno per l'altro due nemici ereditarii, e questa eredità è un peso per tutta l'Europa.

Ma è poi da presumersi, che la Germania possa colla Russia accordarsi? Perchè no? Che cosa importa alla Russia, se non di estendersi in Oriente? E Bismarck ha forse negato nel suo discorso, che la quistione della Bulgaria è da riporsi per la Germania in ultima linea? Non lasciò egli capire anche, come altri, che il movimento di truppe all'Occidente la Russia lo abbia fatto per avere più facilmente la mano libera in Oriente? Se anche ciò non piacesse all'Austria, avrebbe per questo l'Austria, da farle la guerra, e se la facesse, sarebbe seguita dalla Germania?

Ora quello che la Russia continua a fare tutti i giorni in Bulgaria non dimostra di certo ch' essa sia per approvare, o adesso, o poi, quello che vi avvenne. Oltre al lavoro, che vi fa mediante i suoi partigiani contro il nuovo principe, minacciò teste la Turchia, se essa mandasse a Sofia un suo rappresentante, ciocchè potrebbe equivalere ad una approvazione del nuovo stato di cose, dopo che il principe ferdinando fu bene accolto nella Rumelia orientale, che su unita alla Bulgaria

La Porta potrebbe anche essere contenta di questa unione, se mai tutte le
Potenze l'approvassero, poichè sarebbe
una difesa contro nuovi attentati della
Russia, ma la minaccia di questa di
richiamare da costantinopoli il suo
rappresentante Nelidof, se la Turchia ne
manda uno suo a Sofla, indica più che
mai lo scopo della Russia di tenere
viva la quistione orientale finchè venga
l'occasiene per mettere in atto il suo
disegno di nuovi acquisti in Oriente.

Sindice anche, che il governo dello Czar abbia ingiunto alla stampa russa usare della moderazione verso la Germania. Non già che non accarezzi: a Francia, e che non veda volontieri: momento in cui essa si accapigliasse colla Germania; ma ciò potrebbe es-Bere per neutralizzare questa, obbligandola an lasciare sola dinanzi a dei Austria-Ungheria, che allora neppur essa farebbe la guerra alla Russia se anche si avviasse verso Costantinopoli. Il fatto è, che la Russia non soltanto iene viva la quistione della Bulgaria; la non ammette che l'occupazione delle. Bosnia e dell' Erzegovina dalla parte dell'Austria abbia ad essere permanente,. che il panslavismo non smette di esercitare un'azione sopra gli Slavi del-

Austria.

Adunque, se l'Alsazia e la Lorena per quei cinquant'anni dei quali passò appena un terzo, sono una perpetua occasione di guerra all'Occidente, la Bulgaria e Costantinopoli ne sono un' altra all'Oriente.

Malgrado dunque tutte le proteste di pace, in cui tutti si accordano come negli armamenti, il contrasto degl' interessi e dei disegni è tale in Europa, che o qua, o là, o da entrambe le parti ad un tempo, la guerra presto o tardi scoppierà.

Ma qui si potrebbe domandare quale è la parte riservata all' Italia, dacchè è entrata nella triplice alleanza, e che cosa farà anche l'Inghilterra. Si dice, che lo scopo della triplice alleanza è soltante difensivo; ma perche l'alleanza non diventa quadruplice, entrandovi anche l'Inghilterra? Non vuole difendersi e difendere i suoi interessi anch'essa? E noi siamo per difendere noi stessi, o per difendere altri? Abbiamo noi soltanto da contribuire a difendere l'Austria contre la Russia e la Germania contro la Francia, o questi due nostri alleati hanno da difendere noi pure contro qualcheduno che voglia attaccarci? Siamo noi alleati dell'Austria soltanto per lasciare a questa le mani libere altrove? E' la Francia che offese i nostri interessi a Tunisi e minaccia di fare ancora peggio a Tripoli, e preludia anche alla guerra delle armi che ci farà con quella delle tariffe doganali e contro gli operai italiani, gia iniziate. E se così è, che cosa faranno per noi la Germania e l'Austria sul Mediterraneo, per il quale è ancora da trovarsi la chiave nostra nel Mar Rosso ?

Di certo non è ancora abbastanza chiara per noi la nostra posizione, nè relativamente ai nostri alleati, nè rispetto ai nemici loro. Per volere proprio la pace, l'Italia non dovrebbe piuttosto accordarsi coll' Inghilterra e con tutti gli Stati minori ugualmente interessati a mantenerla, onde si convochi il vero Congresso della pace per sciogliere assieme le quistioni, che rimangono in Europa come una perpetua occasione e causa di guerra? Quando si disse a Berlino come a Roma di volere ad un bisogno imporre la pace, che cosa s'intese di dire? Forse di fare la guerra per tornare alla pace dopo averla rotta? E se si vuole veramente la pace, perchè non unirsi con tutti quelli che hanno il medesimo interesse a mantenerla col carattere di una maggioranza neutrale, che possa fare delle proposte di pace, non avendo per nostro conto delle cause di guerra?

Non sarebbe possibile d'intendersi prima con quelli che dovrebbero chiamarsi neutrali, perchè non hanno un interesse diretto nella guerra, nè da dover temere che altri la faccia loro con qualche scusabile pretesto, e non solo proporre un convegno, ma anche esercitare una specie di mediazione?

Una volta che si facessero delle ragionevoli proposte di pace, o queste
sarebbero accettate, e la pace si avrebbe
e dopo si potrebbe venire anche ad un
contemporaneo disarmo o non sarebbero accettate, allora si che si dovrebbe
unirsi in molti più per imporla.

Allora si avrebbe in vista almeno una soluzione possibile, mentre la sospensione di adesso è una guerra che si prolunga con tutti i suoi danni senza nemmeno la prospettiva di una soluzione qualsiasi.

Questo stato di guerra latente condessere permanente, in dessere permanente, in de passioni eccion o non smette di ecitate e l'impossibilità di continuare su questa via non facciano scoppiare la guerra.

E questa guerra a chi tornera utile?
Ai vinti no certo; ma unche i vincitori che cosa vi guadagneranno, se non
i cinquant' anni di aspetativa armata
di Moltke, che avrebbero da ricominciare?

Si comprende, che lo dzar di tutte le Russie e Papa di tutti gli ortodossi della Chiesa greca orientale possa approfittare di una simile querra, perchè anche il sacrifizio di alque centinaia di migliaia de' suoi Tartiri non gl'importerebbe molto, purche potesse portare a Costantinopoli la jerza sede del suo Impero, onde cercare così, che il Mediterraneo, anzichè unllago francese, diventi un lago russo. Ma chi potrebbe permettere tutto questo ? Non crediamo che ne la Francia, ne la Germania potrebbero accontentarsene Adunque ci dovrebbe pure essere un punto su cui accordarsi: intanto: per di pace ; ed il resto potrebbe venire dietro, se i più interessati alla pace lo vorranno.

Intanto i commenti al discorso di Bismarck continuano senza fine.

P. V.

#### La risolutezza nella politica

Vogliamo ripetere per l'occasione dei discorsi ultimi di Bismarck e di Crispi dietro gli effetti ottenuti quello che avevamo detto altra volta a proposito di certe irresolutezze del Depretis, le quali rendevano oscillante la sua maggioranza. Vogliamo dire, che nella politica usando non solo molta franchezza, ma anche della risolutezza, i capi del governo possano più facilmente essere seguiti da una forte maggioranza nelle Assemblee rappresentative.

Il Bismarck, specialmente per la sua politica interna, ha trovato sempre una forte opposizione nella Dieta dell'Impero. Questa volta invece, avendo parlato nel suo ultimo discorso così chiaro e franco e risoluto, ottenne il plauso generale dentro e fuori del Parlamento e la unanimità nel voto dei molti milioni per compiere l'armamento a difesa della Patria e dell' Unità della Germania; Non vi furono più ne cattolici di fronte ai protestanti, nè particolaristi; ma soltanto tedeschi che si univano come un solo uomo contro il panslavismo russo da una parte e dall'altra contro i Francesi, che volessero tentare di rivalersi della sconflita del 1870, quando tutti volevano andare a Berlino e poterono invece sentire la proclamazione della unità della Germania attorno alla Prussia, fatta proprio a Versailles. Supponiamo che invece di un uomo così risoluto e franco e conosciuto per tale avesse parlato uno di quelli che nelle loro titubanze oscillano ora di qua, ora di là e non lasciano nemmeno comprendere quello che intenderebbero di fare, avrebbe egli ottenuto un così splendido risultato ?

Ma Bismarck non solo ottenne colla sua tranchezza una si pronta adesione dalla parte della Dieta e di tutti i patriotti tedeschi; egli ispirò fiducia agli alleati, fece risuonare la nota patriottica nell'esercito nazionale e mise in qualche pensiero i due potenti vicini, che, se alleati si fossero per la guerra contro la Germania, potrebbero trovaro un osso duro da rodere, avendo da fare coi tre alleati per la difesa, che in questo caso difenderebbero proprio se stessi, e forse potrebbero trovare l'appoggio e certo l'approvazione in altri.

Così il visitatore di Friedrichsruhe, il quale aveva sentito una serie di discorsi molto bene ragionati contro la Politica finanziaria della Sinistra, di sponsabile soltanto perche non era ministro quando si voto l'abolizione di certe imposte e si votarono tante spese di cui principale responsabile fu appunto il Baccarini, pote fare assolvere il collega Magliani ed ottenne 240 voti contro 7, che poscia si ridussero nella votazione finanziaria a 158 contro 57, sulla fiducia che per lui chiedeva il Baccarini, dopo che egli mise in vista i pericoli ed i bisogni che potevano domandare altri sacrifizii, che non sarrebbero di certo negati dai patriotti italiani.

Ciò non vuol dire di certo, che si possano approvare le male abboracciate leggi amministrative da lui proposte; ma appunto per questo dà una aucora maggiore importanza al voto politico datogli dopo le franche e serie sue manifestazioni. Anche i 7 votanti in contrario ed i 22' astenuti sarebbero certo coi 240, se si trattasse di difendere l'unità della Patria. Di ciò possono essere sicuri anche i settarii temporalisti, che fanno delle ridicole petizioni al Parlamento nazionale contro questa unità e che ora sperano perfino in una guerra europea, che potesse tornare dannosa all'Italia. Costoro si raccolsero nelle loro conventicole per decidere quello che avrebbero da fare nel caso in cui l'Italia fosse implicata in una guerra. Se fossero cristiani, lo saprebbero. Essi verrebbero in sussidio di tutti quelli che avessero da patirne; ma come temporalisti dovrebbero pensare, che la Patria avrebbe ragione di trattarli come nemici, se mai per la ristorazione del Temporale sperassero nelle sue disgrazie e sconfitte, come ribelli alla Patria essi sarebbero indubitatamente i primi puniti. Tutto per la Patria — è stato e sarà sempre il grido di tutto il Popolo italiano.

P. V.

## FLOQUET

presidente della Camera dei deputati in Francia

Da una corrispondenza parigina del

Corriere di Napoli:

Floquet è un uomo abile! Studente, il 24 febbraio 1848, guida il pupolo contro il Fantheon dove si custodivano le armi fuori d'uso, si batte colla linea, e se ne impadronisce. Si batte ancora al Palais Royal accanto ad Arago. Compiuti gli studi si dedica all'avvocatura, a sceglie, di preferenza, processi politici, ostili all'Impero. Il comploto dell'Opera comique, il processo dell'ippodromo, quello di Tibaldi, tutte le cause politiche della provincia lo hanno per difensore. Fonda il Temps e il Courrier de Paris con Ferry, Roulleaux e Duvernois, segue Garibaldi nella spedizione del Tirolo, finchè nel 1867 getta in faccia all'imperatore Alessanuro II la famosa invettiva, sulla quale, l'altra sera, venne steso un velo pietosamente umiliante. L'imperatore saliva i gradini del palazzo di Giustizia; Floquet si scopre e grida: (politment dicono i suoi amici) Vive la Pologne! I suoi nemici aggiungono: Monsieur! Gh altri lo negano.

L'invettiva era diretta a Bonaparte; il Monsieur sarebbe stato una sconvenienza!

Quando Alessandro II sconcertato, rinunciando a penetrare nel palazzo, dopo una simile accoglienza, stava mettendo il piede sul predellino della vettura, lo stesso grido venne ripetuto da altri due avvocati. Salvetat e Gambetta. Adesso Floquet dice che ci fu confusione e che non ha mai proferito quell'evviva; Gambetta e Salvetat sono morti. Dun que Floquet ha ragione!

Cononostante, questo piccolo incidente valse alla Francia la famosa nota e gra
di Gortschakoff, dicente che: « quando vatica
« un popolo ha subito il 2 dicembre non
« ha il diritto di occuparsi della libertà
« degli altri l »

In questo rapido schizzo di colui che sarà domani il nostro primo ministro, ancora il processo di Victor Noir in cui Floquet sostenne la parte civile, e l'invasione dell' Hôtel de Ville alla quale egli si oppose contro Rochefort.

Fu in quel momento che Jules Ferry, allora amico intimo di Rochefort, abbracciò quest'ultimo in presenza del popolo e lo trascino fuori del palazzo municipale che volevasi violare!

Durante la Comune si tenne prudentemente in disparte, ma quando l'assemblea di Versailles, alla quale apparteneva, votò la marcia contro Parigi, Floquet, Lockroy e Clemenceau, si dimisero.

Dopo il 1870, giornalista, avvocato, presidente del Consiglio comunale, egli combatte sempre in favore di quell'autonomia municipale che è sempre all'ordine del giorno e che gli rammenterà un compromesso pericoloso.

E' impossibile formarsi un'idea di quello che sarà la nuova Camera. Ma se il numero dei conservatori non si assottiglierà considerevolmente, e questo mi sembra poco probabile, avremo un Parlamento nuovo fatto ad immagine di quello vecchio. Allora l'estrema sinistra, dopo due mesi di tregua accordata a Floquet, disingannata nelle sue speranze che egli non può mantenere, congiurerà colla destra a ritorneremo ai bei giorni del Tonkinois.

Ma questa volta il Tonkinois sara il signor Floquet!

Floquet è piuttosto piccolo, testa rotonda, fronte potente, naso aquilino, sottili fedine, occhi intelligentissimi, bocca sorridente, aspetto simpatico, distinto, corretto.

Veste con molta eleganza all'inglese. Si occupa di letteratura. Detesta Zola. Parlando dell' Assommoir disse che provò, a quella lettura, un senso indicibile di stanchezza, di nausea, di scorramento.

E' uomo d'azione; si crede destinato a raccoglière l'eredità di Gambetta ed io temo che il sun ministero, il secondo gran ministero, non sarà più vitale di quello del defunto dittatore!

#### Le commedie dell'estrema Sinistra

Leggesi nella Lombardia:

Il telegramma nostro particolare sul tentativo di adunanza tenutasi lunedi sera dall'estrema Sinistra, i lettori lo hanno visto: l'estrema Sinistra concluse, lunedi sera, col decidere di radunarsi martedi sera; e di quello che fece martedi sera ci informa il dispaccio seguente:

Roma, 8 febbraio, ora 1 ant.

La seconda adunanza dell'estrema Sinistra è finita dopo mezzanotte e mezza.

WVi intervennero i deputati Pantano, Maffi, Marcora, Costa, Mussi, Caldesi, Luigi Ferrari, Fortis, Armirotti, Sani, Pellegrini, Cavallotti, Moneta, Pais e Majocchi, il quale presiedeva.

Fuvvi una lunga discussione su ordini del giòrno diversi, e si concluse come il 18 gennaio scorso e come lunedì, e cioè di aspettare di essere più numerosi in un'altra adunanza.

L'estrema Sinistra, composta di 38 individui, che nelle elezioni generali, parve avessero per patto comune il programma di Bologna — che è sempre allo stato di programma — non ha forza sufficiente per riunirsi al completo, e non riesce a trovarsi d'accordo su di un ordine del giorno.

E poi vuole essere considerata un partito destinato ad avere un avvenire mentre non si può nemmeno dire che sia un partito presente!

# UN NUOVO CONTE PAPALINO

and the second of the second o

Il comm. Aquaderni è stato dal Papa nominato conte, in premio del suo zelo come promotore di tanti pellegrinaggi e gran fautore dell'ultima esposizione vaticana.

#### L'ITALIA IN AFRICA

Un nostro amico ci comunica la lettera che qui riportiamo:

Dal forte Vittorio Emanuele li 23 gennaio 1888.

Amico carissimo, Ho letto con somma avidità i giornali che mi hai inviato e ti ringrazio

del favore. Ciò che mi recò maggior meraviglia si è che le notizie che a voi pervengono dall' Africa, tranne le ufficiali, hanno pochissima base di fondamento, e questo lo avrai rilevato anche tu dai si dice, e dai si crede di cui sono......

coronate. Ho pure osservato, a pure con meraviglia, i lamenti di alcuni corrispondenti di qui, perchè dal Comando non vengano loro forniti i più minuti particolari, e perchè non si permette che mandino alcune loro speciali notizie

con relativi commenti..... a modo loro! Comprendi bene che quando si sta in attesa di momento in momento d'incontrarsi col nemico, sta bene serbare il secreto di certe cose, che potrebbero recar danni incalcolabili se, i nemici neri, per l'una o l'altra via, potessero, per mezzo di qualche nostro nemico bianco, o rosso, venirne a conoscenza.

Il bello si è che si porta sempre in campo quella benedetta liberta, come se libertà di... far bene, in Italia, non ne fosse ad esuberanza!

· Un po' di prudenza, perdio, mi sembra che sta bene e la logica lo deve additare a chiunque ha un bricciolo di... senso comune nel cervello.

Ed ora soddisfo al tuo desiderio, inviandoti, modestia a parte, qualche nostra notizia.

Ciò che anzitutto devo dirti si è che le cose qui in Africa non sono tanto pessime quanto, vi vengono riferite da taluni corrispondenti.

C'è un po' di caldo, è vero, ma, in generale, lo si sopporta benissimo. Ciò lo dimostra ad evidenza l'eccellente spirito dei soldati a cui va aggiunto l'entusiasmo d'incontrare gli abissini che è indescrivibile.

Vorrei che fossero qui taluni pessimisti a vedere la sobrietà, disciplina e resistenza dei figli d'Italia!

Anche se non avremo l'onore d'incontrare il nemico, l'Italia avrà sempre guadagnato da questa campagna; avrà per lo meno dimostrato al mondo che per l'esercito italiano non sono sacrifici a cui egli ron si trovi in grado di sottostare, non sono ostacoli che egli non sappia superare.

L'altro ieri toccò a me pure di fare una escursione fino al così detto Piano delle scimmie e di là fino a Dogali, ove giunto, non potei trattenermi dal pensare a quei valorosi che, circa un'anno fa, bagnarono col loro sangue quelle arride sabbie, salvando col loro eroismo, l'onore delle armi italiane.

Qui regna una febbrile attività in tutto e per tutto, sia nei lavori della ferrovia che nelle opere di diffesa.

Intanto noi speriamo, speriamo sempre che il nemico si faccia vedere. Ma il vile non si mostra, e non si mostrerà forse, perchè sa di non poterci cogliere a tradimento come fece a Dogali.

Ti ripeto, speriamo di scovarlo e ti assicuro che, se è vero che la fortuna sta coi valorosi, la vittoria sarà nostra! E qui finisco inviandoti un... mandi

di cuore.

#### Le partenze per l'Africa

Il piroscafo San Gottardo, partito l'11 gennaio da Massaua, giunto il 15 a Suez e il 23 a Napoli, riparti ieri l'altro alle 5 pom., per Massaua per compiere il suo tredicesimo viaggio.

Sul piroscafo San Gottardo presero imbarco 14 ufficiali quasi tutti medici, 2 borghesi, 4 sottufficiali e 52 militari di truppa di artiglieria, genio, fanteria e bersaglieri.

Sul detto piroscafo è stato caricato il materiale:

Delle Sussistenze: 1182 sacchi d'orzo, 738 balle di fieno, 1781 barili di farina, 449 sacchi di crusca, 20 botti di vino, 5 casse contenenti letti per il presidio

di Assab Del Genio: 590 barili di cemento idraulico, 551 casse contenenti tegole curve di Marsiglia, 65 casse di ferramenta provenienti da Pavia;

Dell' Artiglieria: 115 casse contenenti strumenti d'arte e mestieri, 114 casse contenenti 150,000 cartucce per fucile

Remington: Della R. Marina: 181 casse contenenti oggetti di consumo vestiario per gli equipaggi delle regie navi di stanza nel mar Rosso, 55 casse di conserve

alimentari : Del Deposito Centrale d'Africa: 90 colli contenenti oggetti di equipaggiamento per la truppa, 10 colli di og-

getti da cancelleria; Della Società delle Ghiacciaje: 122 barilli di calce idraulica, 20 sacchi di pozzolana.

Anche il piroscafo San Gottardo ha trasformato alcuni locali per uso ospedale. Il corridoio superiore n. 2 verso prora, che conteneva nelle altre spedi zioni 250 militari è stato ridotto ad ospedale con 30 posti per soldati e 10 per ufficiali; ed il corridoio superiore n. 3 verso poppa che conteneva 200 soldati, è stato allestito per 35 posti. d'ammalati. Questi ultimi posti sono brande, gli altri 30 sono veri letti che si possono sospendere ed ammainare sui piedi. Tanto le brande che i letti sono disposti in due file nel senso della lunghezza del piroscafo, ed ogni letto è distante dalla testa dell'altro due metri e mezzo.

Per riparare i locali dall'eccessiva ventilazione, sono stati costruiti degli osteriggi ai due boccaporta sopra co-

Nella stiva N. 1 si è costruita una paratia (divisione in legno) per contenere 200 tonnellate di carbone che si caricherà a Porto Said dalla Società inglese Will-Mencher, e si trasporterà a Massaua per le regie navi.

#### I pastori — fiera di bestiame — dove si trova Ras Alula — Il Negus — Non si occupa Ailet.

Massaua 10. Le tribù dei pastori abitanti uella zona posta tra gli avamposti nostri e il piede dell'altipiano etiopico continuano a riparare i bestiami da possibili razzie abissine.

Il comando indisse un giorno fisso per il mercato del bestiame verso Jangus, autorizzando le tribù amiche a portarvi le bestie che intendono vendere, ciocchè procura anche carne migliore e a minor prezzo.

La situazione dell' interno è invariata. - Le ultime notizie recano che il presidio di Ghinda fu nuovamente rinforzato. Ras Alula trovavasi sabato passato con le truppe ad Adidochala, a metà strada circa fra Adua ed Asmara.

Causa lo stato di guerra le notizie da Adua ad Ua impiegano almeno dieci giorni.

E incerta la posizione occupata dal

Negus. trinceramenti sulle posizioni di

Saati sono terminati. · Roma: 10. Il ministro della guerra fa smentire la notizia che il generale di San Marzano abbia chiesto ne dovesse occupare Ailet per farne un avamposto.

#### Bulgari e Polacchi

Il giornale Wolne polekio Slovo (la libera parola polacca), pubblica il telegramma che il signor Stoyanoff, vicepresidente della Sobranje bulgara, ha indirizzato il 23 gennaio, da Rusteink, al Comitato polacco a Ginevra, che sotto la presidenza del colonnello Milkowski, il celebre romanziere polacco che scrive sotto il pseudonimo di Jez, celebrava a Ginevra in Svizzera, il 25° anniversario dell'insurrezione del 1863:

« Mi rincresce di non assistere alla festa del 25° anniversario della lotta gloriosa sostenuta contro il nostro comune nemico. Dalle sponde del Danubio io mi associo agli ardenti voti ed alle sacre speranze dei nostri fratelli maggiori. - Risurrezione! - Viva la Polonia grande, indipendente! - Z. Stoyanoff, vice-presidente della Sobranje bulgara. >

#### CRISPI

#### e il Comitato pei monumento a Bruno

Il presidente del Consiglio ricevette iersera il Comitato universitario per il monumento a Bruno.

Esorto gli studenti ad attendere fino a tanto che in Campidoglio siedera un Consiglio veramente liberale, poichè la questione del Monumento deve essere sciolta dal Consiglio Comunale, non dal Parlamento. Accetto d'intervenire alla commemorazione di Bruno il 17 corr.

#### PER I PROTEZIONISTI

Roma 10. La Gazzetta Ufficiale pubblica stasera il seguente decreto:

Articolo primo. - Sono fissati, cominciando da oggi dieci febbraio, dazi sul grano e frumento per ogni tonn. di lire 50; sulle farine di grano o frumento per ogni quintale di lire 8.70 sul semolino per ogni quintale di lire 11, sulla crusca per ogni quintale di lire 2.75, sulla pasta di frumento per ogni quintale di lire 12, sul pane e sui biscotti di mare per ogni quintale di l. 12, sull'avena per ogni quintale di lire 4.

Articolo secondo. — Il presente decreto entra in vigore da oggi e si presenterà al Parlamento per la sua convenzione legale,

La salute del Principe imperiale

San Remo 10. Il principe ha letto stamane i gi¢rnali, non parlerà prima d'un mese.

- Il Kronjrinz ha passato una buona notte; prendi cibo senza difficoltà. Lo stato generali è soddisfacente.

Telegrafant da Berlino 9: La notizia sparsasi ierse a che era necessaria la tracheotomia al principe imperiale produsse grande impressione. Al ballo dell'Opera, animitissimo fino allora, nessuno ballo fiù; il teatro si vuotò. La tristezza a Birlino è generale.

Telegrafant da San Remo: Finora il principe non fu colto da febbre; la sua respirazione | facile.

L'operazione venne eseguita nella grande sala lella Villa Zirio sopra un canapè.

Il principe mostrò molto coraggio; non si lasciò sfuggire alcun lamento, perdette pochissimo sangue.

Gli fu vietato di parlare sebbene non vi siano sintoni di laringite.

Egli dovrá restare a letto qualche giorno.

Il dottor Mackenzie partirà quando sarà cessato ogni pericolo, in conseguenza dell'operazione.

Si cerca sopratutto di evitare la bronchite. Il principe rifiutò di farsi clorofor-

mizzare. Nessuno della famiglia imperiale era presente nella sala, al momento dell'operazione.

#### Coppine dimissionario

Malgrado il voto del Consiglio dei Ministri, l'onorevole Coppino, insiste nelle dimissioni.

La Riforma spera che Coppino desisterà.

## PARLAMENTO NAZIONALE

Seduta del 10.

#### Senato del Regno

PRESIDENTE TABARRINI.

Il senato discusse ed approvò il progetto per la modificazione al testo unico della legge contro la filossera.

Ripresa quindi la discussione sul progetto di riordinamento dell'amministrazione centrale, prende la parola il senatore Alfieri, proponendo il rinvio. Il presidente del Consiglio non ac-

cetta la proposta di rinvio e chiede l'approvazione del progetto. Dimostra la costituzionalità della legge e dice che essa restituisce alla Corona quei poteri, che in un momento d'abbandono, le furono tolti nel 1878. Fa appello ai sentimenti conservatori del Senato.

Rispondendo a Pierantoni dice che se venissero accettati gli emendamenti proposti, egli dovrebbe sostenere alla Camera le opinioni da lui (Crispi) combattute, e in ogni caso non sarebbe lui, ma un altro ministro che le presenterebbe il progetto emendato.

Il Presidente comunica un ordine del giorno di Cambray Digny e Guarnieri. Levasi la seduta alle 6,30.

## CRONACA

Urbana e Provinciale

#### OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE.

Stazione di Udino - R. Istituto Tecnico.

| 10 febbraio                                                                                                                                      | ore9a.                           | ore3p.                                 | ore9p.                          | ore9a<br>Hebb                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Barom, ridott.  a 10° alto met. 116 10 sui livello del mare mill. Umidità rela- tiva Stato del cielo Acqua cad. Vento (direz. vel.k. Term, cent, | 748.9<br>54<br>sereno<br>NE<br>1 | 744.5<br>53<br>sereno<br>S<br>5<br>6.8 | 750.1<br>52<br>sereno<br>N<br>2 | 748.5<br>60<br>cop.<br>NW<br>2.2 |

massima 7.6 Temperatura minima -3.3 Temperatura minima all'aperto -5.5 Minima esterna nella notte 9-9 -3.3

Telegramma meteorico dell'ufficio centrale di Roma, Ricevuto alle ore 5 pom. del 10 febbraio.

In Europa depressione a nord-ovest, altra secondaria sul Jonio, pressione abbastanza elevata a 767 sul golfo di Guascogna, a sud-ovest e Norvegia 747.

In Italia nelle 24 ore barometro salito fuorche a estremo sud-est, pioggie a sud e centro, qualche nevicata sui monti, nebbie a nord, sempre temperatura generalmente diminuita, brinate e gelate sull'Italia superiore.

Stamane cielo nebbioso sulla valle Padana, nuvoloso a sud, sereno altrove,

venti settentrionali freschi a sud, deboli altrove, barometro 702 a nord, 760 a Cagliari, 766 a Roma, costa Jonica e Atene, mare mosso sulle coste meridionali.

Probabilità: Venti settentrionali freschi abbastanza forti a sud, deboli a nord, cielo generalmente serono, brinate e gelate sull'Italia superiore e stazioni elevate, temperatura bassa.

Dall'Osservatorio Meteorico di Udine.

Orfanotreflo Mons. Tomadini. L'Egregio Presidente della Banca cooperativa Udinese fece tenere alla Direzione di quest'Ospizio la somma di lire 200. Rendo distinte grazie a tutti gli on. Consiglieri che deliberarono un tale sussidio tanto opportuno ai bisogni di questa istituzione cittadina, o da conforto morale di quanti si prestano allo scopo della medesima,

Faccio voti che il Cielo prosperi codesta Azienda che provvede ai piccoli ma urgenti bisogni della classe meno agiata, ed interesso la gentilezza del signor Direttore a farsi interprete presso i signori Consiglieri ed azionisti della gratitudine che loro professa.

> Udine, 10 febbraio 1888. Il Direttore

Can. FILIPPO ELTI.

Danze e funerali. Da Casarsa ci scrivono in data 10 corr. (ritardata):

Il banchetto della Società operaia riuscì egregiamente. Circa 47 erano presenti e regnò sempre fra tutti la più schietta cordialità.

Quando la fanfara della Società filarmonica entrò nella sala suonando la marcia reale, il presidente, versando lo sciampagne, brindò nei seguenti termini: « Evviva la fanfara ed il presidente che l'ha mandata; » e tutti fecero eco spontaneo, unanime a tal brindisi. E molti e molti altri brindisi furon fatti e tutti improntati al desiderio di veder ognor più assimilate e concordi le varie classi sociali del paese. Quod est in votis.

Il banchetto si tramutò in geniale festa da ballo. Siamo in Carnevale, ev-

viva l'allegria!

Anche la Società cooperativa rurale il di 2 corr. si riuni in assemblea generale (riunione meno brillante e più seria di necessaria conseguenza) per udire il resoconto del primo anno d'esercizio. In verità i risultati non potevano essere più soddisfacenti. Fu constatato un avanzo di lire 344, il che, a mio parere, nessun'altra Cassa rurale d' Italia ottenne nel primo anno d'esercizio. Tutto ben procede nella deliziosa Casarsa della delizia, eppure.... le discordie, necessarie se vogliamo, non mancano,

E ciò, checche se ne dica, a mio parere, dipende dal fatto che non si sa rispettare la pubblica opinione da chi, con tutt'agio ed utile, potrebbe farlo.

Passiamo ad altre note. Le condizioni sanitarie vanno conti-

nuamente migliorando; però nel mese di gennaio si ebbero quasi trenta morti nella sola frazione di S. Giovanni di Casarsa. Fortunatamente abbiamo un medico navigato che fa ben rispettare sequestri, quando si tratta di malattie contagiose. Quod erat in votis. E, in merito suo, possiamo dirci liberati dalla difterite e dal vaiuolo.

Grazie tante anche da parte della mia famiglia e dei miei parenti,

Crispi fece benissimo (teoricamente) ad impedire che la forza proceda all'arresto dei perturbatori dell'ordine pubblico, quando non si tratti di cose di entità. Ma qui in Casarsa dopo tal disposizione le baruffe e le coltellate sono all'ordine del giorno.

Diasi un po' di mano libera alla benemerita, che, fra parentesi, fa per bene il suo dovere, e simili fatti spariranno del tutto.

Concorso internazionale di animali da cortile. Il Comizio agrario di Roma, considerando quanto importi nell'interesse dei consumatori e dell'agricoltura, d'incoraggiare e diffondere la produzione degli uccelli di bassa corte, e di favorire il perfezionamento delle razze, e i modi razionali di allevamento si è proposto di tenere in Roma un concorso internazionale di animali da cortile, da colombaia, da riserva di caccia, al quale sarà pure aggiunta una Esposizione di cani da caccia, attrezzi per l'allevamento ed ingrassamento degli animali, reti, fucili ed altri oggetti per l'uccellagione.

Questa Esposizione si darà col concorso del Ministero di agricoltura e del Comune di Roma e degli altri enti locali, nel Ninfeo d'Egeria ai Prati di Castello, e sarà aperta il 16 aprile p. v.

Ispettore scolastleo. Entro quest'anno scolastico verrà mandato nel nostro R. Liceo Jacopo Stellini, quale ispettore delle lingue classiche, il prof. Bonatelli di Padova, che fu tra noi, per lo atesso mandato, nel 1885-86;

Agape sectale. La Direzione del. l'Astituto Modrammatico T. Ciconi, in unione al Consiglio, alle cariche sociali Caed a qualche socio, si riuni ieri sera a sot banchetto alla Torre di Londra, dove con le tazze alla mano si volle com 2 battero per qualcho ora la musoneria che, quest'anno, ha preso il posto del carnovale.

L'allegria regnó sovrana; fu una gara di motti, di frizzi uno più arguto, dell'altro, di aneddoti piccanti; ognum volle dire la sna o tutti riescirone allo scopo prefisso: ridero; tanto per seguire il proverbio che chi ride la n. buon sangue.

Al momento dei brindisi parlò per il gra primo il sig. Domenico de Candido: ringraziò i presenti a nome del Comi. Re tato promotore, scusò gli assenti, e fini il lic bevendo all'egregio Presidente cay D'Aste.

Dopo di lui il sig. De Bassa, mae- be stro dell'Istituto, lesse pochi versi v martelliani indovinatissimi, che raccol. di bli sero il plauso dei convenuti, e che ci spiace di non poterli avere per pubblicarli.

In seguito tutti presero la parola : da una chiacchera all' altra si termino zi allegramente la serata, levando le zi mense dopo la inezzanotte.

Facciamo plauso al Comitato promo- de ch tore per la buonissima idea, e ci per vi mettiamo una sola raccomandazione: M quella cioè di replicare ben presto tali allegri simposii che servono, se non ta altro, a raffermare i vincoli tra i membri dell' Istituto.

Il servizio della trattoria fu inappuntabile, del che ce ne congratuliamo coi conduttori,

Per la bonne bouche pubblichiamo il menu della cena, dono graditissimo al convitati; lavoro di que la macia de sior Ernesto: Riso .... di giola moderato al fegato.

Il cervello.... del mondo (badare alle contraffazioni equivoche!) in frittume croccante. Le mogli di Faraone aggirantisi nel

di calorico (in costume adamitico), confortate da qualche verdeggiante e bene B inaffiata casi indi-V-ana.

deserto a parecchie centinaia di gradi

Pomologia compendiata con facilita- Z zioni ferroviarie per viaggi di piacere sui tetti (vulgo coppi).

Gli Ituliani in Africa - pasticcio semiserio zabaglionato, in cui c'entra un pochino di Giammai-ca e parecchia Spagna,

La triplice alleanza

Montepulciano di Ronchi di Monfal-Vino del Reno del Carso.

Tokai bianco spumante di Conegliano. Strocchi.

Domen'ca grassa, ultima di carnovale. Per domani si preparano le seguenti feste da ballo:

Teatro Nazionale. Gran Veglione mascherato alle ore 8. Il teatro sarà sfarzosamente addobbato e illuminato a gaz e cera. Alla platea verra applicata la tela

#### Prezzi:

Ingresso per i signori uomini Id. per le sig. donne » -.75 mascherate » -.50 Un palco Per ogni danza cent, 30

Sala Cecchini. Veglione mascherato, ore 6.30 pom.

Sala del Pomo d'oro. Gran ballo mascherato, ore 5.30 pom.

Teatro Minerva. Lunedi 13 febbraio, ultimo di Carnovale, Grande Cavalchina di gala mascherata. Illuminazione straordinaria del Teatro e delle Sale. Esecuzione dei più scelti ballabili del repertorio del Carnovale. Il ballo comincia alle ore 9 pom, e

#### termina alle ore 5 pom. Prezzi:

Biglietto d'ingresso L, 2,— Id. per le signore maschere D. 1,--Un palco » 5.--Abbonamento al ballo per tutta la notte

× 4.— Biglietto per una danza Cent. 40 Sedie libere in prima galleria.

Programma musicale da eseguirsi

domani dalla banda del 76º Reggimento fanteria in Piazza Vittorio Emanuele dalle ore 12 alle 1 112 pom.: 1. Marcia «L'ultimo addio » Dell'Aquila

2. Sinfonia « Nabucco » 3 Potpourri & Donna Juanita »

4. Valzer & A cento atmosfere » Gungl

5. Potpourri . Il Barbiere di Siviglia » 6. Polka « In sella »

Rossini Verza

Programma musicale da eseguirsi domani dalla Fanfara del Reggimento Cavalleria (Savoia 3) dalle ore 4 a 5 1/2. sotto la Loggia Municipale:

00000

Marcia « Bandiera » Rossi 2. Valzer « Paradiso delle Alasia oche »

10 del.

sociali <sup>l</sup>

oneria

to del

Cirous!

he ci

o al

a de

gato.

si nel 🛭

ione .

-.75

-.50

3. Marcia « Villa Glori » Lanzi Baracchi Mazurka « Un colpo » 5. Pot-pourri a Lucia di Lam-

Donizetti mermoor » 6. Galopp « Tivoli » Gung 'I

#### La « Pastorizia del Veneto » n. 3 contiene:

Cancianini, Cause ed effetti. Emigrano — Pasqualigo, Siamo da capo - Pasqualigo, Libero scambio - Il Rodigino, Contributi per opere idrauliche. - Silò - Cancianini, L'avena - Romano, Il sangue disseccato - R., Le carni cotte - L'assicurazione del mae- hestiame - Nuvoletti, Toffanello, Gli ovini — Pitotti, Sulle concimaie — Bibliotecario, Rivista — Di qua e di là.

#### Circolare.

Si porta a conoscenza dei soci e del pubblico che il Consiglio d'Amministrazione della Società Reale d'assicurazione mutua contro gli incendi nella sua seduta del 2 febbraio 1888 mi ha romo. 📓 chiamato a suo Agente in questa provincia in surrogazione del compianto Morelli Rossi ing. Angelo.

Reputandomi onorato di rappresentare questa nazionale benefica istituzione che per la sua natura di Associazione mutua si mantiene estranea inap- 🖁 alle speculazioni, io confido nell'appoggio iamo di tutti i Soci e del pubblico per farla maggiormente conoscere ed estendere in tutto il Friuli.

> L'Agente SCALA VITTORIO Piazza del Duomo n. 1.

Per errore venne ieri stampato Scaluri Mario anzichè Scala Vittorio.

Il commendatore Paolo Billia, l'avv. Lodovico Billia, Libera Billia, maricon la tata contessa Berlinghieri, Marianna bene 👺 Billia, Teresa Billia nata Rubini, conte Armando Berlinghieri, nobile Alvise ilita- Zorzi e la nobile Caterina Zorzi, coll'acere 🖥 nimo affranto dal dolore partecipano ai parenti ed amici la morte della

#### nobile CAMILLA ZORZI-BILLIA

chia loro rispettiva moglie, madre, suocera e sorella, seguita nella prima ora di oggi, dopo lunghe ed inenarrabili sofferenze con eroico animo sopportate, e pregano d'essere dispensati dalle visite condoglianza.

Udine, 11 febbraio 1888.

funerali seguiranno domani alle ore 10 ant. nella Chiesa Metropolitana, partendo dalla Via Rialto n. 5.

La nob. Camilla Zorzi moglie al comm. Paolo Billia oggi, sulla prima

ora antimeridiana, ha finito di soffrire. Ha finito di soffrire questa martire; è morta questa donna santa.

Martire ella fu. - Da anni ed anni un vizio cardiaco, inesorato ed inesorabile, ne minava l'esistenza. Le cure più affettuose, le attenzioni più delicate, tutti gli accorgimenti che l'amore e la scienza potevano suggerire, tutto fu posto in opera, e tutto tentato per disputare alla morte quella vita preziosa: ma le sollecitudini di una pieta quasi crudele ad altro non valsero che a prolungarne i patimenti. E que' patimenti ella sostenne con calma serena fino all'abnegazione, con animo forte sino all' eroismo. Poichè in mezzo alle ineffabili sofferenze, in mezzo agli strazi continui di una infermità dolorosissima conscia perfettamente del suo stato, ma più curante d'altrui che di sè stessa, ella trovava in sè tanto di energia da dissimulare le proprie pene o attenuarne sorridendo l'importanza, e con sovrumana virtù chiedeva perdono ai suoi cari di essere causa involontaria del loro dolore. Povera martire, hai cessato di soffrire e di mentire: Dio giusto nel libro dei tuoi meriti, accanto al lungo martirio sofferto, registrerà anche

quelle pietose bugie. E' morta una donna santa. Di che squisito sentire, di che tesoro di affetti era capace quella mite e riservata creatura! Essa fu la benedizione della casa, l'angelo tutelare della famigha. Passò sulla terra amando e beneficando. A me che orfano e povero fui coi fratelli dalla carità di suo marito raccolto, a me cui essa fece da seconda madre, a me meglio d'ogni altro è acconsentito di testimoniare della sua Virtù e di rendere col pianto un tributo di riconoscenza alla sua benedetta memoria. Tu, o zio, hai perduto la compagna della tua vita; voi, o cugini, avete perduto la mamma vostra; io sono rimasto orfano una seconda volta colla perdita di lei. Confortatevi, confortiamoci, perchè almeno quella povera martire, quella donna santa ha finito di soffrire.

Udine, 11 febbraio 1888.

G. B. Bullia.

#### PROPOSITO DI UN OPUSCOLO sull'odierna pubblica istruzione

(Continuaz. vedi n. 34).

Ma prima di tutto è necessario cominciare dalla riforma nella istituzione degli uomini. Le donne sono esseri eminentemente passivi e suscettibili. Sono gli uomini che devono avere il primato nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, nella saviezza, nella energia di carattere e nel personal valore; i quali poi giustamente rispettabili per queste egregie qualità, devono avere il compito di farne partecipi le donne nelle proporzioni consentite dalla lor natura e destinazione.

Verificatasi la buona e vera instituzione degli uomini, principalissima condizione per il benessere della società, e compreso che abbiano gli uomini quali sono le funzioni che loro spettano nella convivenza domestica e civile; definite le parti che incombono all'uomo e alla donna, questa dev'essere collocata al suo posto.

Le adulazioni prodigate alle donzelle che si pretende educare, adulazioni espresse nei complimentosi colloqui, nei discorsi di circostanza, nella stampa, abbiano pur fine una volta. E' cosa prudente, verbigrazia, pubblicare a mezzo dei Giornali, che in un paese civile, niente (proprio niente!) è più rispettabile di un Istituto femminile? Che si dica che un Istituto femminile, se ben regolato e veramente proficuo, è cosa rispettabile, non v'ha ragione da opporsi. Ma dire che quanto al mondo vi possa essere di grande, di nobile, di eccellente, di perfetto, non può mai arrivare alla rispettabilità di un Istituto di fanciulle, questo è troppo!

Non vogliamo essere tanto schizzinosi da infastidircene alle relazioni che si stampano per un nonnulla, per una ricreazione, per una passeggiata di quelle educande, dal momento che a siffatto onore viene ammessa qualunque brigata che oggi vuol darsi un nome e costituirsi in società; ma à forse tollerabile, come in qualche luogo si è usato, che si abbia ad occupare il pubblico della notizia che una di quelle signorine fu accolta o si è congedata dall'istituto, che si distinse per una lezione, per un ricamo, ecc., quasi si trattasse di un avvenimento? Se sono inezie, ma inezie che assumono importanza, quando a danno della modestia e della misurata stima che ognuno deve di sè, aiutano a vellicare la nascente ambizione di fanciulle che si presume educare alla virtù, alla moderazione, alla semplicità.

Negli istituti vi sono donzelle nobili, ricche, di classe media, e ve ne sono auche di povere. Le materie d'insegnamento che più o meno possono convenire alle prime, sono in gran parte sconvenevoli, superflue e talvolta anche dannose alle altre. Ma i programmi non ammettono distinzioni; quindi tutte vanno assoggettate alla medesima istruzione. Quali saranno i frutti che recheranno alle proprie famiglie le borghesi e le povere, la mente delle quali fu arricchita di cognizioni tutt'altro che adatte a bene condursi nelle modeste loro case?

I maestri accumulati, la soverchia erudizione, lo studio della musica, del disegno, ecc. negli educandati femminili, non compensano le lezioni materne nè massime quelle che vengono insensibilmente col governo della casa. In alcuni istituti si danno lezioni anche di ciò: ma sono lezioni teoriche, a l'altra è pratica viva.

Ma occupiamoci pure della donzella ricca, o di nobile casato, restituitasi alla famiglia. Il babbo, la mamma, i fratelli, i famigliari restano ammutoliti alla erudizione, alla facondia, alla varietà delle lingue, al cinguettare di scienze e di belle arti, al sentenziare su tutto, ende va baldanzosa la reduce donzella. Le molte idee producono in essa molti desideri, e questi conviene soddisfarlı, perchè trattasi di accontentare quella giovinetta per la quale si usarono fino a quel momento le cure più affettuose, e che promette il più brillante avvenire. Bisogna circondarla di ammiratori della ricca suppellettile delle sue cognizioni. Ma non si riflette che perdono, per lo meno, la grazia, l'incanto, la bellezza femminile, le giovani saputelle, che poi adulte, piantano

demia? Abbiamo più sopra ripetutamente toccato la questione, che, a preferenza di quella delle donne, bisogna seriamente pensare alla buona istituzione

cattedra in casa, e ne fanno un'acca-

degli nomini; e su questo argomento non possiamo fare a meno d'insistere. « Ogni educazione femminile verrà meno, osserva il Guerrazzi d'accordo con l'Alfieri, se innanzi tutto gli uomini non attendono ad emendarsi ed educarsi davvero: se quali sono mantengonsi, egli à negozio spacciato, »

F. B, (Continua)

La tutela dei bambini. — E' raro che ai tempi nostri un bambino non abbia bisogno di qualche cura. Dico ai tempi nostri in cui sifilide e scofola dominano l'universo mondo. Infatti or un bambino ritarderà la dentizione e lo scioglimento delle gambe, ora avrà male agli occhi e glandole al collo, or soffrirà di Diarrea infrenabile, ecc,, ecc. Quale responsabilità pesa sulle madri o su chiunque altro prenda cura di questi piccoli esseri! II trascurare simili infermità è tale delitto che Dio non può lasciare senza punizione. Il pretesto della miseria o della poca pieghevolezza del bambino a prendere medicina non è che una scusa per cuoprire la negligenza e la trascuraggine. Maggiormente è imperdonabile puesta trascuranza, ora che il prof. Mazzolini di Roma ha inventato l'acqua ferruginosa ricostituente che alla sua grande economia unisce un'azione meravigliosa nella cura della rachitide della scrofola dei bambini e delle altre malattie da esse derivate come mali d'occhi, glandule, sfoghi sulla testa, difficile dentizione, ecc. L'acqua ferruginosa ricostituente è di facile propinazione e non produce alcun sinistro inconveniente. Si vende a L. 1,50 la bottiglia.

Unico deposito in Udine presso la farmacia Commessatti, Venezia farmacia Botner e farmacia reale Zampironi, Belluno farmacia Fercellini, Trieste farmacia Prendini.

## TELEGRAMMI

#### Il prestito russo

Brussellex 10. I negoziati per la contrattazione del prestito russo sono falliti nuovamente.

I finanzieri belghi hanno dichiarato la loro uscita dal consorzio.

Anche la sottoscrizione di 22 milioni al quattro per cento, garantiti dallo Stato con obbligazioni delle grandi ferrovie russe, non ebbe nessun successo: su la piazza di Amsterdam.

#### i socialisti tedeschi

Berlino 10. La commissione dei Reichstag ha approvato la proroga per due anni della vigente legge contro i socialisti, respingendo le disposizioni aggravanti, proposte dal governo.

#### La risposta

#### al discorso della Regina d'Inghilterra

Londra 9. Alla Camera dei Lordi, discutendosi l'indirizzo, Salisbury disse di credere ai mantenimento della pace.

Alla Camera dei Comuni Gladstone criticò il discorso della regina per gli ostacoli opposti al diritto di riunione.

#### Il cholera al Chill

New York 9. Un dispaccio da Santiago assicura che il cholera è considerevolmente diminuito a Santiago e a Valparaiso e nella maggior parte delle provincie del sud, ma è aumentato a Laserena.

#### MERCATI DI UDINE

Sabato 11 febbraio 1887.

#### Granaglie

Granoturco comm. L. 10.25 11.80 All'ett. Cinquantino » 9.50 10.— Semi-giallone · 12.25 —.— Sorgorosso • 6.30 6.50 Faginoli pianura ▶ 18.— 18.30 Fagiuoli alpigiani » 22.50 24.— Castagne > 14.-- 17.-- Al q.le

#### Burro

Burro del piano al kilo L. 1.70 a 1.75 > 1.80 a 1.85 ( monte

#### Foraggi e combustibili

Fuori dazio

§I qual. L. 6.70 7.—Alq. dell'Alta (II > > 5.40 5.60 > della Bassa {II . 1 > 6,-6,25 > > 4.50 4.75 > Erba medica » 8:30 0.00 » Paglia da lettiera ⇒ 4.00 0,00 »

#### Compreso il dazio

tagliate L. 2.30 2.40Al q. in stanga → 2.15 2.25 → 1 qualità > 7.30 7.50 > 'n » 5.70 6.00 »

#### Legumi freschi,

Patate L. 12.— 13,— Al q.le

#### Uoya

Uova al cento L. 5.30 a 5.60

#### Pollerie

Galline peso vivo L. 1.00 a 1,10Al kilo 1.20 a 1.25 \* Capponi 1.15 a 1.20 \* Pollastri 1,—a 1,05 \* Polli (femmine » 0.95 a 1,--- » d'india | maschi

#### DISPACCI DI BORSA

VENEZIA 10 febbraio

R. I. I gennaio 97.22 | Londra 3 m. a v. 25.30 > l luglio 99.50 | Francese a vista 101.15 Valute .

Pezzi da 20 franchi da --- a --da 203.3[8 a 203.7[8 Bancanote Austriache Fiorini Austriaci d'argento da - a - -BERLINO 10 febbraio

446.50 | Lombarde Berlino Austriache 358. - Italiane FIRENZE 10 febbraio

Nap. d'oro --- | A. F. M. 26.35 518 | Banca T. Londra 101.15 818 | Credito I. M. Francese 862.88 Rendita Ital. 92.88 818 LONDRA 9 febbraio

101 718 | Spagnuolo

italiano

#### Particolari

96 7 8 Turco

VIENNA II febbraio Rendita Austriaca (carta) 77.85 (arg.) 79.30 (oro) 108,35 ldem Nap. 10.01 Londra 12.60 MILANO 11 febbraio

Rendita Italiana 95.45 - Serali 95.40 PARIGI 11 febbraio

Chiusura Rendita Italiana 93.15 Marchi l'uno 125.50.

P. VALUSSI, Direttore G. B. DORETTI, editore.

OTTAVIO QUARGNOLO, gerente responsabile.

Presso la tipografia G. B. Doretti si trovano vendibili:

Lettere di porto, grande elipiccola velocità per l'estero (nuovo mo delle).

Dichiarazioni doganali (nuovo modello).

Lettere di porto grande e piccela velocità per la rete della Società Veneta e rete Adriatica.

## Offelleria Dorta.

Gli squisiti Crapfen (uso Vienna) si trovano d'ora in poi, caldi, ogni sera alle 5 alla suddetta offelleria, e continueranno ad essere confezionati per tutto il Carnovale.

#### NUBIAN

La migliore vernice del mondo per gli stivali, tanto di pelle di vitello, quanto di capretto sagrin non chè quella dorée per le scarpette delle signore. - Conserva la pelle, la preserva dalla umidità; la rende lucida come uno specchio; non insudioia le sottane ed i calzoni.

Si vende a L. 1,50 presso l' Ufficio Annunzi del Giornale di Udine.

D'affillare in casa Giacomelli, Piazza Mercato nuovo. e Doria, Piazza Villorio Emanuele, 2 appartamenti.

Per informazioni rivolgersi da Corradini e Dorta Piazza S. Giacomo. the same

Udine, 17€ novembre 1887.

#### AI GELSICULTORI AVVISO

Il sottoscritto, rappresentante della Casa di acclimazione Cattaneo di Milano in provincia di Udine per lo smercio dei premiati gelsi primitivi, rende note che chiunque voglia procurarsi di cotali piante, superiori a qualsiasi altre congeneri, può rivolgere le sue domande presso la tipografia G. B. Doretti in Udine.

A richiesta verrà inviato il catalogo della Casa suddetta la quale vende altresi seme bachi da essa confezionato.

M. P. Cancianini.

## Non più Medicine

PERFETTA SALUTE restituita a tutti, adulti e fanciulli, senza medicine, senza purghe ne spese, mediante la deliziosa Farina di Salute Du Barry di Londra, detta

#### REVALENTA ARABICA.

Guarisce radicalmente idalle cattive digestioni (dispepsie), gastriti, gastralgie, costipazioni croniche, emorroidi, giandole, flattosita, diarrea, gonfiamento, giramenti di testa, palpitazioni, ronzlo d'orecchi, acidità, pituita; nausee e vomiti dopo il pasto od in tempo di gravidanza; dolori, ardori, granchi e spasimi, ogni disordine di stomaco, del respiro, del fegato, nervi e bile, inconnie, tosse, asma, bronchiti, tisi (consunzione), maiattie cutanee, eczema, eruzioni, melauconia, deperlmento, reumatismi, gotta, tttte le febbri, catarro, convulsioni, nevralgia, tutti I vizii del sangue, idropisia, maccanza di freschezza e di energia nervosa; 38 anni d'invariabile successo. Anche per allevare figliuoli deboli.

Estratto di n. 100,000 cure, comprese quelle di S. M. l'Imperatore Nicola di Russia; di S. S. Pio IX; del dottore Bertini, di Toriuo; della marchesa Castelstuart, di molti medici; del duca di Pluskow, della marchesa di Bréhan, ecc.

Cura n. 67.324 - Sassari (Sardegna), 5 giugno 1869.

Da lungo tempo oppresso da malattia nervosa, cattiva digestione, debolezza e vertigini, trovai gran vantaggio con l'uso della vostra deliziosa e salutifera farina la Revalenta Arabica, non trovando altro rimedio più efficace di questo ai miei malori,

Notaio Pietro Porcheddu,

presso l'avv. : tefano Usoi, Sindaco di Sassari Cura n. 78,91 ). - Fossombrone (Marche) 1 aprile 1872. - Una donna di nostra famiglia Agata Taroni, da molti anni soffriva forte fosse, con vomiti di saugue, debolezza per tutto il aorpo, specialmente alle gambe, dolori alla testa ed inappetenza. I medici tentarono molti rimedi indarno, ma dopo pochi giorni ch' ella ebbe preso la sua Revalenta spari ogni malore, ritornandole l'appettito, così le forze perdute.

GIUSEPPE BOSSI Cura n. 49,842 - Maria Joly, di 50 anni di costipazione, indigestione, nevralgia, insonnia, азма, е пишее.

zione polmonare, con tosse, vomiti. costipazione e sordità di 25 anni. Cura n. 49,522 - Il signor Baldwin, da. estenuatezza, completa paralisia della vescica

e delle membra per eccessi di gioventu,

Cura n. 46,260 - Sig. Roberts, da consun-

Cura n. 65,184. - Prunetto, 24 ottobre 1866. — Le posso assicurare che da due anni usando questa meravigliosa Revalenta, non sento più alcun incomodo della vecchiaia, nè il peso de' miei 84 anni. Le mie gambe diventarono fortl, la mia vista non chiede più occhiali, il mio stomaco è robusto come a 30 anni. lo mi sento insomma ringiovanito, e predico, confesso, visito ammalati, faccio viaggi. u piedi anche lunghi, e sentomi chiara la mente e fresca la memoria.

> D. P. CASTELLI, Baccel, in Teol. ed Arcipr. di Pruneto.

Cura n. 67,321. — Bologna 8 settembre 1869, - In seguito a febbre miliare caddi in istato di completo depezimento, soffrendo continuamente di infiammazione di ventre, colica d'utero, dolori per tutto il corpo, sudori terribili, tanto che scambiato avrei la mia età di venti anni con quella di una vecchia di ottanta, pure di avere un po' di salute. Per grazia di Dio la mia povera madre mi fece prendere la sua Revalenta Arabica, la quale mi ha ristabilita, e quindi ho creduto mio dovere ringraziarla per la ricuperata salute che a lei

CLEMENTINA SARTI, 408, via S. Isaia.

Quattro volte più nutritiva che la carne economizza anche 50 volte il suo prezzo in altri rimedi.

#### Prezzi della Revalenta Arabica:

ln Scatole 114 di chil. lire 2.50; 112 chill lire 4.50; 1 chil. lire 8: 2 12 chil. lire 19 6 chil. - ire 42.

Deposito generale per l'Italia, presso i sig-PAGANINI e VILLANI, n. 6, Via Borromei in MILANO, ed in tutte le città presso i farmacisti e droghieri.

Deposito in Udine . . . G. Girolami, farm, Reale.

. . . . Giacomo Comessatti farm. . . . . Angelo Fabris, farmacista. . . . Domenico De Candido farma-

cia alla Speranza.

#### Veloutine FORMALE CH. FAY

È una polvere di riso speciale, preparata al Bismuto e per conseguenza è di un'azione salutare sulla pelle. Essa è aderente, invisibile e dona

alla carnagione la freschezza naturale. - Prezzo lire 1.50 la scatola,

Si vende presso l'amministrazione del Giornale di Udine.

# Società Bacologica

(Palazzo del marc. F. Mangilli)

produzione di Seme a selezione microscopica a bozzolo giallo e bianco nostrani, verde ed incrociato, biancoverde, e bianco-giallo.

Consegna del Seme verso la metà di aprile dopo subita l'ibernazione sulle Alpi Giulie.

Recapito presso G. B. Madrassi, via Gemona u. 34; e G. Manzini, via Cussignacco n. 2, II piano,

Le inserzioni dall'Estero per il nostro giornale si ricevono esclusivamente presso l'Agence Principale de E. E. Oblieght Parigi, 92, Rue De Richelieu

#### ORARIO DELLA FERROVIA

da UDINE a WENEZIA e viceversa.

| da Udine                                                                        | a Venezia                                      | 4 49                                |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ore 1.43 aut. mist                                                              | o ore 7.20 ant.                                | da Venezia<br>ore 4.30 ant.         | diretto ore 7.36 ant.                                          |
| • 5.10 • omnit • 10.29 • diret • 12.50 pom. omnit • 5.11 • omnit • 8.30 • diret | to > 1.40 pom.  <br>us > 5.20 ><br>us > 9.55 > | 5.35 > 11.05 ant. 3.15 poin. 3.45 > | omnibus 9.54 > 3.36 pom. diretto 5.19 > 6.19 > miato 2.30 ant. |

| da Vaine -                                                     | a Pentebba | da Pontebba            | 1         | a Udine   |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------|-----------|
| ore 5.50 ant. omn bus 7.44 s diretto 10.30 s omnibus 4.20 pom. | 9,42 s     | ≥ 2.24 pom.<br>≥ 5.— > | omnibus > | 4.56 pom. |

| da Udine           | ** **            | 'a Trieste              | da Trieste      |            | s Udine      |
|--------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------|
| re 2.50 ant.       | misto<br>omnibus | ore 7.37 ant.           | ore 7 ant.      | omnibus    | ore 10.— ant |
| > 11.— > 3.50 pom. | misto<br>emnibus | > 8.10 pom.<br>> 7.36 > | 4,50 pom.       | omnibus    | * 8.08 *     |
| > 0,35 : > 1       | > .              | » 9.52 »                | » 9,— «         | misto      | » 1.Fi ant.  |
| r streams a        | # COLHIODS       | ore 3 pom. ar           | rivo a Udine of | re 4.27 po | m. (misto)   |

#### da UDINE B CIVIDALE e viceversa

| da Udine               |       | a Cividale    | da Cividale  | ,     | a Udine       |
|------------------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|
| ore 7.47 sht.          | misto | ore 8.19 ant. | ore 7.— ant. | miato | ore 7.32 ant. |
| » 10,20 ⋅ »            | >     | ≥ 10.52 >     | > 9.15 >     | >`    | ≥ 9.47 s      |
| ▶ 1.30 pom.            | >     | > 2.02 pom.   | ≥ 12.05 pom. | >     | ▶ 12.37 pom   |
| » 4.— »                | >     | » 4.32 »      | » 3 »        | >     | > 3.32 →      |
| <b>≈</b> 8.30 <b>»</b> | >     | » 9.02 »      | s 7.45 s     | >     | » 8.17 »      |

# FERRO PAGLIARI

DEL PROF. GIOVANNI PAGLIARI

Inventore dell'Acqua Pagliari. Premiato con 11 medaglie.

Guarisce l'Anemia, la Clorosi e le malattie dello stomaco; fortifica, rigenera é depura la massa del sangue.

Preferibile a tutti gli altri ferruginosi, secondo il parere della Clinica Medica di Firenze.

Bottiglia grande (che basta per una cura completa) L. 3. Bottiglia piccola L. 1.

Mediante invio di un semplice biglietto da vista al Deposito generale PAGLIARI e C. - Firenze, Piazza S. Firenze, chiunque può avere gratis una copia della relazione della 🕿 Clinica stessa che riferisce di tutti i casi ne quali ebbe ad esperimentarlo e riporta inoltre i diversi altri giudizi della 😂 scienza.

Esigere sempre sull'involucro la firma G. Pagliari.

Vendita al dettaglio in tutte le principali Farmacie.



## FLORINE

Vera Tintura igienica americana delle ca pigliature eleganti per la ricolorazione dei capelli del Dottor William Vood di New-York. Questa deliziosa lozione americana, pre-

miata all'Esposizione di Filadelfia 1876, è infallibile per restuire ai capelli grigi e bianchi il colore primitivo della gioventù, ne arresta la caduta, li rende abbondanti, morbidi e setacei. Dopo 7 od 8 giorni del suo uso si otterra il desiderato effetto; in seguito per conservare il colore basta applicarla ogni 10 o 12 giorni. La bottiglia per più mesi Lire 3. ... The control

Badare alla marca di fabbrica portante lo stemma degli Stati Uniti che trovasi sopra ogni scatola.

Vendesi in tutte le grandi Metropoli. Stabilimento principale presso il chimico dottor I. B. William

Wood 3 E. 19 th street. New York.

Si vende all' Ufficio Annunzi del Giornale di Udine.

Voi udirete ben tosto se fate conoscere la vostra età o la data della sordità al signor Ramognino, Il quale ha ottenuto migliaia di guarigioni, e che, per umanità, manda gratuitamente i suoi consigli. — Prove di guarigioni: Vennero ultimamente guariti i signori: Morand, u Istres, d'una sordità di 15 anni; Vincenzo, droghiere a Sottevilleles-Rouen d'una di 13 anni; Thiriet A., a Demange-aux-Eaux, di una di 21 anni; la suora St-Fulgencio, superiora all'Ospizio del Buzançais (Indre), pure da poco guarita di sordità, ecc. - Scrivere. al signor Ramognino, dottore dell'Istituto umanitario dei sordi, a Marsiglia.

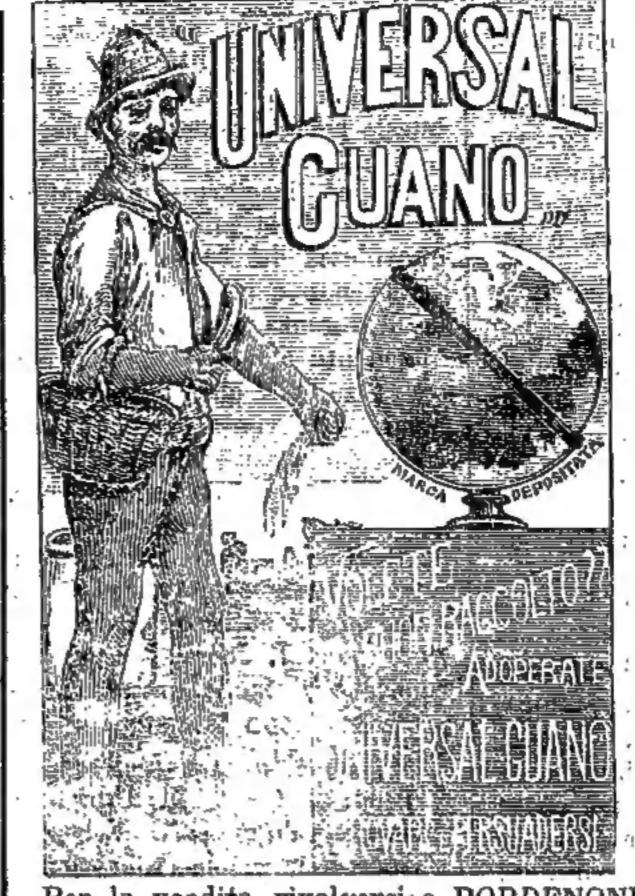

Per la vendita rivolgersi a PORDENONE presso i Fratelli Dinon, Albergo del Cavallino.

usati, raccolti per scopo di beneficenza compera in qualunque quantità G. Zechmeyer, Norimberga...

UDINE - N. S Via Paolo Sarpi N. S - UDINE

# Chirurgo Dentista



Chirorgo-Dentista

Nel Gabinetto Dentistico si eseguiscono estrazioni di denti e radici, si otturano denti in oro, argento, platino, cemento ecc.; si fabbricano e si applicano denti e dentiere artificiali. secondo i sistemi più recenti e nel più breve tempo possibile: si riducono lavori vecchi o mal eseguiti; inoltre tiensi un grande deposito di polveri dentifricie, acqua anaterina e pasta corallo a prezzi modicissimi,

#### E l'unica pipa real-Con Cannuccia mente igienica. Po-In Cillegie 9 tendosi svitare il vano di BADEN a volonta, à cortantemente n tta, non fa deposito, non brucia la gola, non provoca la salivazione dannosa, nentralizza gli effe ti deleteri della pirotina, permettendo ili gusture le diverse qual tà di tabacco, non si rompe, si culotta come la pipe di ce schiuma, non puzza; è infine l'indispensabile compagna dei cacciatori. militari, viaggiatori, marinai, studenti e di tutti coloro che vo-gliono abituarei alla pipa. — Prezzo L. 2 franca di porto. — Chi prende sei pipe avra una settima gratic. — Spedire vaglia al-l'indirizzo A. BERTANI, 2, Via Casa Rotte, Milano.

Tutti Liquoristi

POLVERE AROMATICA PER FARE IL VERO VERMOUTH DI TORINO

Con poca spesa e con grande facilità chiunque può prepararsi un buon Vermouth mediante questa polvere. Dose per N. 25 litri L. 2.50. Si vende all'Ufficio Annunzi del Giornale di Udine.

## AMARO DI UDINE



#### PREMIATO CON PIU' MEDAGLIE

Questo amaro di già mollo conosciuto per le sue toniche virtu, non disgustoso al palato viene preferito per la sua qualità che le distingue di non essere spiritoso.

L'Amaro di Udine riesce utilissimo nelle difficili digestioni, nelle inappetenze tanto comuni nell'attuale stagione, nelle febbri di malaria e nella verminazione dei fanciulli.

Prezzo L. 2.50 bott. da litro, L. 1.25 bott, di 112 litro. — Sconto ai rivenditori.

Si prepara e si vende in Udine da De Candido Domenico Farmacista al Redentore in Via Grazzano - Deposito in Udine dai Fratelli Dorta al Caffè Corazza, in Milano presso A. Manzoni e Comp. via della Sala 16 - Roma stessa Casa, via di Pietra, 91.

Trovasi presso i principali caffettieri e liquoristi.

EMULSIONE SCOTT d'Olio Puro di

FECATO DI MERLUZZO

Ipofostiti di Calce - Soda.

El tanto grato al palato quanto il latte. Possiede tutto le virtû dell'Olio Crudo di Fegato di Merluzzo, più quelle degli Ipofosfiti.

Cuarisce la Tisi. Cuarisce la Anemia, Cuarisce la debolezza generale. Cuarisce la Scrufola. Cuarisce la Reumatismo. Cuarisce la Tose e Rafredori. Cuarisce il Rachitismo nei fanciulli.

É ricettata dui medici, é di odore e sapore aggadevole di facile digestione, e la sopportano li stomachi più delicati. Preparate dat Ch. SCOTT & BOWNE - MUOVA-YORK

lis vendita da inite le principali Eurmac. a 1. 5, 50 la Hott. o 3 la mezza e dai grossisti Sig. A. Manzoni o C. Milano, Bomn, Napoli - Sig. Paganini Villani, e C. Milano s Napoli.

#### DALLA CHIARA

CONTRO LA TOSSE.

Sono le più calmanti ed espettoranti che si conoscano, e preferite dai signori Medici a tante altre specialità consimili nella cura delle Tossi nervose, Bronchiali, Polmonali, Canina, dei fanciulli. Numerosi attestati di Medici e lettere di ringraziamento.

Taluno, avido di guadagno, con poca onesta speculazione cercò imitarne la composizione nel colore, sapore ecc. Non cesseremo di raccomandare a tutti la pu grande attenzione, avvertendo non esistere altre Pastiglie Pettorali contro la l'osse più balsamiche ed efficaci.

Domandare quindi sempre ai signori Farmacisti: Pastiglie Incisive Dalla Cihara di Verona. - Osservare ed esigere che ogni pacchetto sia rinchiuso nell'istruzione con timbro ad olio e firma del preparatore Giannetto Dalla Chiara, e che ogni singola Pastiglia porti impressa la stessa marca Giannetto Dalla Chiara F. C. Riflutare come false tutte quelle pastiglie mancanti della suddetta dicitura e contrassegni.

Prezzo centesimi, 70.

Depositi in ogni buona Farmacia del Veneto.

Udine, Comessati, Fabris, Girolami, Alessi. San Daniele, Filipuzzi. Pordenone, Roviglio.

# NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

Società riunite FLORIO e RUBATTINO - Capitale: Statutario Lire 100,000,000 - Emesso e versato Lire 55,000,000 COMPARTIMENTO DI GENOVA, Piazza Acquaverde, rimpetto alla Stazione Principe.

LINEA POSTALE DEL BRASILE, LA PLATA ED IL PACIFICO (Continuazione del Servizi R. PIAGGIO e F.)

Partenze del mese di Febbraio 1888 per Ric Janeiro, Montevideo e Buenos - Aires

PER MONTEVIDEO E BUENOS-AYRES

PER RIO JANEIRO E SANTOS (Brazile)

I Febbraio il vapore postale Orione

Praxxi discretizzimi

8. Febbraio il vapore postale Birmania 22 Giava

Dirigersi per merci e passeggieri all'Ufficio della Società in UDINE, Via Aquileja n. 94.

33 or